1





# Spagna, la cena del prime

### Ad Atapuerca i resti fossili d'un pasto, più di un mi

### **ELENA DUSI**

erano stati trovati in Spagna, Francia

ROMA - Un milione e duecentomila anni fa, in una grotta profonda venti metri a nord della Spagna, un gruppo di uomini mangiava uccelli e piccoli roditoriseduto intorno al fuoco. C'era chi abbozzava un coltello battendo due pietre l'una contro l'altra e chi usava quelle armi primitive per spaccare le ossa

ne. «La Sierra de Atapuerca è un complesso di siti straordinari, tanto che è inserito nella lista del patrimonio dell'umanità dell'Unesco» spiega Giorgio Manzi, paleoantropologo dell'univer-sità La Sapienza a Roma. «Per conservarsi così a lungo, i resti umani devono prima fossilizzarsi, e poi un giorno diventare accessibili per i ricercatori. Davanti a questo colpo grosso degli spagnoli, noi italiani rispondiamo con l'uomo di Ceprano». Ritrovato nel 1994 nel Lazio, questo ominide di 800 mila anni non raggiunge l'età degli spagnoli. «Ma è un cranio, non un fram-mento di mandibola. E quindi ci dà più informazioni sulle caratteristiche dell'umanità di quel periodo e sulla loro possibile evoluzione» spiega Manzi.

Le notizie sul primo europeo spagnolo, al di là delle ossa dei roditori e di un mustelide simile alla lontra consumati per cena, sono infatti ancora frammentarie. A titolo provvisorio, l'antenato di Sima del Elefante, è stato assegnato alla specie Homo antecessor, detto anche "uomo pioniere". Le dimensioni mode-



### **PER SAPERNE DI PIÙ**

www.nature.com http://whc.unesco.org/en/list/989 www.menteantica.it/muspofi3.htm

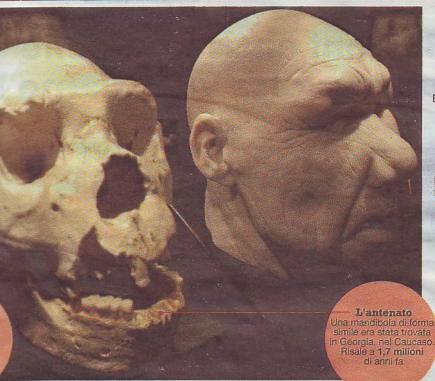

Mettendo insieme tutti i ritrovamenti, si ipotizza che gli europei siano arrivati in Europa passando dal medio oriente e dal Caucaso



### La rotta alternativa Altri uomini primitivi sono andati

dall'Africa verso Giava e la Cina 1,5 milioni di anni fa

**L'uomo moderno** Un milione di anni fa viveva l'Homo antecessor, che 60-50mila anni fa si è unito con gli uomini più moderni venuti dall'Africa e ha dato vita

## ena del primo europeo

### sili d'un pasto, più di un milione di anni fa

vanti a questo colpo grosso degli spagnoli, noi italiani rispondiamo con l'uomo di Ceprano». Ri-trovato nel 1994 nel Lazio, que-sto ominide di 800mila anni non raggiunge l'età degli spagnoli. «Ma è un cranio, non un fram-mento di mandibola. E quindi ci dà più informazioni sulle caratteristiche dell'umanità di quel periodo e sulla loro possibile

evoluzione» spiega Manzi.

Le notizie sul primo europeo spagnolo, al di là delle ossa dei roditori e di un mustelide simile alla lontra consumati per cena, sono infatti ancora frammentarie. A titolo provvisorio, l'antenato di Sima del Elefante, è stato assegnato alla specie Homo antecessor, detto anche "uomo pioniere". Le dimensioni mode-

ste della mandibola farebbero pensare a una donna di 20-30 anni. Ma unendo con un tratto continuo tutti i punti dove sono stati ritrovati ominidi di epoche simili, si riesce forse a ricostruire il percorso dei primi uomini dall'Africa (la culla dell'uma-nità, dove la nostra storia iniziò circa 4 milioni di anni fa) fino a quest'angolo estremo dell'Eu-

ropa che gli antenati di Homo sapiens raggiuns ero dopo essersi diffusi lungo il medio oriente, l'Italia, la Francia e infine la pe-nisola iberica. In mezzo ci sono i resti dell'uomo di Dmanisi, in Georgia nel Caucaso. Hanno 1,7 milioni di anni e segnano il punto di passaggio del percorso dall'Africafino all'ultima tappa della Sierra de Atapuerca.

ROMA — Un milione e duecentomila anni fa, in una grotta profonda venti metri a nord della Spagna, un gruppo di uomini mangiava uccelli e piccoli roditori seduto intorno al fuoco. C'era chi abbozzava un coltello battendo due pietre l'una contro l'altra e chi usava quelle armi primitive per spaccare le ossa lunghe della cacciagione e succhiarne il midollo. La statura di questi uomini non era molto diversa dall'attuale: un metro e settanta circa. E il cervello aveva una capienza ridotta di un terzo rispetto a oggi, anche se è noto che fra dimensioni e intelligenza non necessariamente il legame è diretto.

La mandibola che José Maria Bermudez de Castro e Eudald Carbonell tengono delicatamente fra le dita e osservano—inquella stessa grotta, ma un milione e duecentomila anni più tardi—appartiene al primo uomo vissuto in Europa. O almeno del più antico fra quelli che ci è dato incontrare. Mentre osservano i pochi centimetri del mento, una manciata di denti sparsi fra gli strati di calcare, i resti ani-

## Su "Nature" l'annuncio della scoperta dei paleontologi spagnoli

mali di cui i nostri antenati si erano cibati e i rudimentali coltelli che avevano costruito, i due ricercatori spagnoli rivedono davanti ai loro occhi la scena della "prima cena europea".

Al nostro antenato ritrovato nel sito di Atapuerca, nei pressi di Burgos, *Nature* ha dedicato ieri la sua copertina. E i paleontologi spagnoli, che da giugno del 2007 (data del ritrovamento) a oggi (fine delle analisi dei reperti e pubblicazione sulla rivista scientifica) avevano cercato di mantenere il segreto con i colleghi-rivali (italiani in primis), possono finalmente esultare. «Di fronte a noi abbiamo il più antico fossile umano d'Europa» dice Bermudez.

Atapuerca, più che un sito archeologico, è una miniera d'oro per antropologi. Su questa collina a mille metri di altezza, tiepida, ventilata e ricca di piccoli animali da cacciare, i nostri antenati dovevano trovarsi proprio bene. A duecento metri dalla grotta di "Sima del Elefante" (quella della "prima cena") nel 1994 era stato ritrovato il secondo uomo più antico d'Europa, che aveva "appena" 800 mila anni d'età. E un chilometro più inlà nel corso degli anni sono emersi 6 mila resti fossili di Homo heidelbergensis, di poco più giova-

tanto che è inserito nella lista del patrimonio dell'umanità dell'Unesco» spiega Giorgio Manzi, paleoantropologo dell'università La Sapienza a Roma. «Per conservarsi così a lungo, i resti umani devono prima fossilizzarsi, e poi un giorno diventare accessibili per i ricercatori. Da-

mo con l'uomo di Ceprano». Ritrovato nel 1994 nel Lazio, questo ominide di 800 mila anni non raggiunge l'età degli spagnoli. «Ma è un cranio, non un frammento di mandibola. E quindi ci dà più informazioni sulle caratteristiche dell'umanità di quel periodo e sulla loro possibile

spagnolo, al di là delle ossa dei roditori e di un mustelide simile alla lontra consumati per cena, sono infatti ancora frammentarie. A titolo provvisorio, l'antenato di Sima del Elefante, è stato assegnato alla specie Homo antecessor, detto anche "uomo pioniere". Le dimensioni mode-

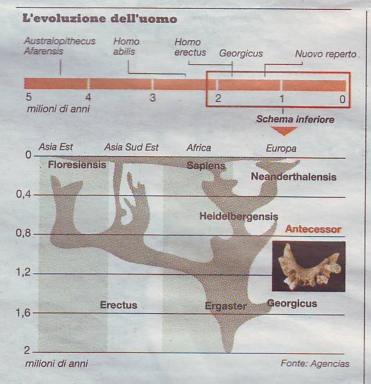

### "Pochi i gabinetti nel mondo" "Lancet" lancia l'allarme salute







NEW YORK — Troppo pochi gabi-netti minano seriamente la salute della gente. Sulla rivista The Lancet la ricerca: nel mondo due miliardi e seicento milioni di persone non hanno accesso a servizi igienici di base per mancanza di acqua e strutture. Le conseguenze sono disastrose: 1,5 milioni di persone al mondo muoiono ogni anno di diarrea. Per andare alle radici del problema, un fondo globale a favore di misure igieniche è stato appena lanciato e il Giappone ha incluso il tema in agenda per l'appuntamen-to del G8 di Hokkaido che si terrà nel prossimo luglio. Della questione si occupa in un editoriale The Lancet, invitando la comunità internazionale a occuparsi con serietà di un problema trascurato troppo a lungo e i governi a investire più fondi: «acqua e servizi igieni-ci migliori hanno un impatto estremamente positivo sulla salute in generale».

